





## La Rappresentatione z historia di Susanna.



V E Contadini, I'vn chiamato Menico, l'altro Tangoccio, si riscon- Hai tu dimenticato la picchiata, trono insieme; Menico dice à Tangoccio coli.

HAI tu deliberato, o buon garzone, di non mi voler dar la robba mia?

Tangoccio risponde. Che vai tu anfanando bigellone, cauar ti h vorrebbe la pazzia. Menico.

smills subject to

अवस्था अन्य मारामा

off not of S of Cham!

Adunquetu vuoi mettermi in quistione de mia danari, e sarmi villania? i darò modo chilo sarò pagato, ladro da forche che sarai impiecato. Tangoccio.

Io ti darò la bella batacchiata, le tu non ti dilegui alla mal'hora. Menico.

che pur l'altrier ti die Beco del mora Tangoccio.

A Di & Dimolt

White the same of the

Il tuo garrire-di lungi vn'occhiata i sente, e pur non ti raccheti ancora,

Amicca vn poco ladroncel da forche. Tangoccio.

Ladro sei tu, e le tue donne orche.

Poi ch'io veggo che la tua villania, no hane fin, ne todo i ti prometto anale auale di mettermi in via, accusartialla corte per dispetto. Tangoccio.

Deb và pur là che pur la tuo follia.

To ti gastigherò per fanciulletto. Menico.

Ben lo vedrò se mi manicherai, che se scoppialsi tu mi pagarai. Menico va alla ragione, c dice.

Voi siate i bentrouati tutti quanti, e Giudici dell'offitio mi bisogna.

Vn Giudice dice. Eccogli qua fateui più dauanti, parla sicur a lor senza menzogna.

Menico dice. Messer io sono vn pouer'huom di Chian che fauellar non sò per la vergogna, chi no son'vso habbiate compassione, fate chiamar Tangoccio alla ragione.

Il Notaio dice. Nien qua Massetto va troua colui, e sa che testè sia dinanzi à noi.

Il Messo và a Tangoccio, e dice. Vieni Tangoccio, che zu sei richiesto alla ragione, e non far dimoro, vieni con esso meco, e fa pur presto orlu Tangoccio andianne à colloro

Tangoccio risponde. Ecco chi vego, e si tolgo vn caneltro, / che possa à chi mi cita dare'l tuono e' par proprio mi volga andar condio O i non mi posso tener liberamente, i vengo à lor co tutto il mio disio.

Tangoccio dice a Giudici. Dio vi salui Signor della giustitia, jo vengo à voi perche son richiesto dal vostro messo con si gran nequitia io son venuto, e comparito presto, e sono stato à voi senza malitia, come colui che sopra i piati è desto e di mele vn canestro i v'ho portate, che innanzi al Porco i l'ho testè leuate Menico dice.

Dio vi guardi huomini della ragione io vengo à voi accio che m'ascoltiate

io ho con coltui vna certa quistione s'i ho ragion vorrei me la facciate. Tangoccio dice.

Deh si, deh non pigliate turbatione, sedete vn poco, i vo che voi sappiate che gl'ha del pazzo, è gl chi vi dich'io Menico dice.

Di ben ver, chi fu pazzo à dart'il mic. I ho quinamonte sopra vna capanna vn caltagneto molto grande, e bello che fa caltagne grosse à piena spanna l'altrier ne caricai vn'asinello. come tano i mici par ch'ogn'u s'affana per menarlo al mercato, & io con esso che ne voleuo vender dieci facca. e de danari comprarne vna vacca.

Riscontrai per la via asto buon'huomo che anco lui venia verso quel mercato per comperar vn belgiouenco domo, si come pel camin m'hebbe scontrato meco s'accompagnò, e non sò come mitengo chi non I habbi disertato.

Il secondo Giudice dice. Dite le ragion vostre, eritenete le mani à voi che in prigion balzarete. Menico.

no mi scorrubbi, d huomini del vaio, perch'io serui costui liberamente, & hor mi nega tutto il mio dansio, acciò che voi intendiate il continente io menai al mercate il mio somaio. e vendeile castagne, e non comprai la vacca, ma i danari à lui prestai. Che furno dieci lire numerate,

crano vn gran mazzocchio di monete, & hor mi niega che giamai prestate io non gliel'ho, si come voi vedete i credo ben che voi lo conosciate, e penso che ragion voi mi farete,

at the property of the state of

però venuto fon dinanzi à voi, chelgastighiate de gl'er ori suoi.

Il primo Giudice. A cid che è posto, per seguir ragione, si vuol perfettumente giudicare ogni fur qualita, o dichiaratione, e le parti li dee disaminare, dipoi con vera, e giulta opinione intelo ognano il calo sententiare, e per poter dar poi giuditio retto, dirà Tangoccio poi che tu hai detto.

milai

ebella

a Spanna

füsida

0 COB

2002

13002

D'DUODE

el mercus

nco doza

t Contra

so com

Sertato.

ice.

baltar

ramon

ni del va

ments

danila

COBCISCI

(00110)

COMPIN

prestail

di mone

prefin

Procts

0 (0314 firth

I secondo Gudice. Rispodi adunque tu com huomo intero, dicci la verita senza tardare.

. Tangoccio dice. Meffer fich to nego, e nego il vero, e tego intutto non gli hauere à dare Enon è fratel mio sotto le stelle e di derli vn danato non ho pensiero, e siate certo che non può prouare. Secondo Giudice.

Vedi costui che nega, adunque proua quel ribisogna ch'altro no tì gioua. THE IT Menico. Hogy will as a

Io non ho proua chio vedessi scorto, sauche quado gl'hebbe no v'era altri ch'io Pamo Giudice.

Se tunon ci mostrialtro tu hai il torto non so che pare à te compagno mio. Marine O Secondo Giudico.

Certo tu dici'l ver com'huomo accorto ne altrimentiso giudicare io, ma vuolti per knitentia giudicare, sind Al fecondo Giudice hi volgeal with I Notaro, e dice's and onning

Notaro ascolta adesso il mio sermone · intendi, e porgi la penna alla mano) not voglia grudicanquelta quiltione, poiche le parti noi intese habbiano quel ch'adimanda per dichiaratione

à Tagoccio habbi à dar con roghano che Menico dia dieci lire à costni, li come prima addimandaua à lui.

O i ne so ben poco, alle guagnele, chi mene potrò lempre iamentare, dapoi che per vn cancitruol di mele, voi sé éciate chi ha hauer habbi à dart ben is son'hora inolte le vele, che vnguanno vi possiate scorticare, vecchi ritroli, e dogni ver nimici, poiche giulti no son voltri giudici.

Ora il primo Giudice manifesta allecondo Giudice suo compagno comelui è innamorato di Sufanna, e dice cosi.

Itata nel mondo maggior passione, quant'è l'amor di queste donne belle come li vede per chiara ragione, perd che quelta è passita tra quelle che han vinto i deisenza difensione onde chiaro conosco ester legato, sol per Sulanna per al chi t'ho parlato Il secondo Giudice risponde à tal

propolta, e dice. Se tant altri hanno errato in tal'effetto non mi dolgo io se no mene difendo. che ben che paia à me sommo diletto conolco quanto l'onestade offendo. i s'io amo amar coniemi al mio dispetto nel troppo parlar lungo mi stendo che costui che adimanda debbi dare i l'amo, e voglio amar, e temo e spere che questo che tu di cosi è vero.

> A librimo giudice. Io ho vdito dir che compagnia hauer no può questo carnal'amore ma nodimen quel che debbester fia quelta Sufanna m'ha cauato il core dunque facian che à mezzo tra noi sia,

e come buon copagni aleun romore nesta tra noi, anzi cen accordiamo, etenian modo, e via che l'acquistiamo Il secondo Giudice.

Vn modo č'è, costei và al Giardino sola alla Fonte, e rimansi à bagnare se noi ci nascondiamo al Geliomino potremo à lei quando fia tépo andare s ella consente harenla sui in domino. e nostre voglie ci potren cauare, quanto che no condannerenla in vero. che trouata I habbiamo in adultero.

Il primo Giudice. Tu m'hai cauato il euor con tal'auuiso. giamai tal cosa non harei pensato. dou'io ero fra me tristo, e conquiso hor tu m'hai tutto quanto rallegrato, andia che certo parmi hauer auuifo, che l'vscio del Giardin non sia serrato, Il secondo Giudice.

O com'hai detto ben, riù none stiamo, che se si può vo che dentro venttiamo Susanna viene al Giardino con le

que l'ac sue Damigelle, e dice. Andate presto, e portate l'vntione, che pel gran caldo i son tutta sudata. e fatetosto, e per conclusione la porta del Giardin sia ben serrata, per leuar via ogni dubbio, e cagione, e che l'honestà mia sia conseruata, andate presto, e passi non sien graui, etornarete tostoch'io mi laui.

Partite le Damigelle, li Giudici vano à Susanna, e'l primo dice. Amor che sealdarebbevn cuor di sasso. leggradra mia Sufannalm'ha legato. reheio fionifia per te martorizzato

deh increscati di me che quali casso . 11 de vitam'hai, onde raccomandato

fa chio ti sia ia questi mici tormenti. che merito n'harai se ci contenti,

Il secondo Giudice. Noi ti preghiam Sulanna ch'acconsenti al voler nostro, e non hauer paura non sene saprà nulla fra le genti, vedi che sian qui soli in queste mura noi hamo giudici, e difenderenti da ogni cosa siane ben sicura, se tu sei sauia non ci far piu dire, piacciati a nostra voglia acconsetire.

() m

Oltre

bu

Var

ent

Solani

Dan

che

hail

Diolo

od;

coft

pch

Oime &

ched

Della

nell

figli

diqu

tu la

I'ma

Susanna risponde, e dice. Qual cecità di mente ò qual errore, vi fa quest insolentia demandare. seio lo fo, offendo il Creatore, e s'io nol fo, mal mene può incôtrare, ma l'vn de dua i ho fermo nel cuore piu tosto voglio in disgratia cascare prima che vogli à Dio tanto fallice. intendo honesta viuere e morire. Il primo Giudice.

Che bisogna Susanna far romore, sei tu ingrandita per volerti amare ciascun di noi sarà tuo seruidore, chiedi che vuoi che noi tel volian dare

Sulanna risponde. Guardami Dio da cosi fatto errore che bisogno non ho di adimandare e ricca in questo mondo: Dio mi pole e bilogno non ho di vostre cole.

Ilsecondo Giudice. Oime Susanna tel chieggio digratia, lappi che mai non saprà creatura, deh fa la nostra voglia in questo satia, quanto che no morrai di morte scura.

Susanna risponde. permodo tal chi no possire vn passo Prima morir che mai far tal disgratia Dio con la verità lucida, e pura libererammi e questo mi conforti, che via sempre drizzar tutti i totti.

Sulanna si raccomanda à Dio. Oime sommo Dio, che tutto vedi, libera me da questi traditori, e quello aiuto Dio à me concedi; , che mi bisogna fuggir tali errori.

Il primo Giudice vede che Susan- DIO ne sia laudato, e ringratiato, na non vuole acconsentire dice. O meretrice noi ti trouammo a'piedi, vn giouanetto, & hor fai tai romori venimmo per pigliarlo e fuggi via, & hora non ci vuoi dir chi egli sia. Il secondo Giudice.

Oltre qua tutti correte prestamente, huomini, e donne, gradi, e piccolini, véga chi vuol che ci capie ogni gente hor fidatele donne pe' giardini, che con Susanna habbian visibilmente. Vieni Susanna entra in camin con noi trousto vn giouinetto à que'confini vsar carnalità, ò che vituperio, e noi ve l'accusiamo d'adulterio.

101711

CUDIE Mais

Mite

mare

ore,

lian dare

andare

mi pole

ntia,

Ao fatia,

re four

12 12 1

Il marito di Sulanna dice. Susanna mia, oime ch'io non pensai hauer oggi di re queste nouelle, che al Giardin non saresti ita mai, hai tu commesse queste cose felle? Susanna risponde.

Dio lo sà, e tu da me il saprai, odile mie parole tapinelle, costor mi richiedeuon di peccato, pch'ie no volsi, lor m'hanno accusato.

La madre di Susanna dice. Oime figliuola mia honesta, e pura che delicatamente io t'alleuai nellatua pueritia, e con milura nel sacro Matrimon ti maritai figliuola mia, & ora ho gran paura di quelle cose che mai non pensai tu lai che la vergogna ogn'homo rade s'mai torna honesta quand'ella cade. Il padre di Sulanna dice.

Se tu non hai figliuola mia errate. t'accusipur chi ti vuol'accusare, che Dio è giulto, e magno, e téperato che ben t'aiuterà non dubitare. Sulanna risponde.

che male mai consente giudicare, habbia di me, lui che può mercede, che ciò ch'io fò sepre co gliochi vede

Il primo Giudice dice al Caualiere Andate presto a casa Giouacchino, e menate Susanna che ha peccato. in adulterio il suo corpo tapino, che noi habbian cosi deliberato.

Il Caualiere và à casa di Giouacchino, e troua Susanna, e dice. che l'error tuo chiaro è publicato, benche gl'incresca à me del tuo patire à ogni modo ti conuien venire. La madre di Susanna dice.

Osuenturata à me per qual cagione debbe venir costei, & è richielta senza hauer fatto alcuna falligione esempre èstata con timore honeste. Il Padre.

Orfu Sulanna andianne alla ragione. ch'io vo veder qual caso ti molesta. costor ti voglion là hora vedere, ma no ti faranno altro chel douere.

Il-marito dice a'Giudici. Se per dricto giuditio Dio v'ha posti à douer giustamente giudicare, fate che la prudentia non si sosti da voi, che non si può senz'esta fare, sel'harà errato, jo voglio che si scosti publicamente l'error castigare, : costei vissuta è onesta in matrimonio. Iddio la scampi, e lui sia testimonio. Il secondo Giudice.

Il fecondo Giudice, de se se se

Non e senza cagion quel che si vede, ne noi o Giouacchin fian tanto stolti, che noi non lo dician con pura fede quel che l'ha fatto, e però di lei duolti chelhabbi errato, e certo hach il cre-Il Padie.

Io spero in Dio, che questi lacci sciolu firan da lui, che ne farà vendetta, perche l'è casta, onesta, pura, e netta.

Il primo Giudice. Poi che la tua follia è manifelta Sufanna è iscoperto il tuo errore, ascolta bene, e scuopriti la testa, e voi donne alcoltate con timore, coftei, che voi riputauate honesta, co gra vergogna ingiuria, editonore O. mesigliuola mia, hor ti conforta, di lei, e del marito, e in adultero co vn garzone, e quell'è certo, e vero.

Il quale c ingegnammo di pigliarlo, ma per vigor della sua giouinezza, fi fuggi via, e non potemmo farlo, e la cagion della nostra vecchiezza costei pigliammo come chiaro parlo, per cui il sacro matrimon li spezza ccome meretrice adulterata, coli l'habbiamo à morre condennata Il secondo Giudice.

Oltre qua Caualier piglia coftei, e la le man gli fian presto legate, e poi la mena via, come colei che tra'piè s è cacciata l'oncitate, e quel che en hai à fare intenda lei, fa che gli facci dar tante laffate ch ella rimanga morta alla colonna fiche ne pigli elempio ogn huomo, e

(donna. Il Cavaliere. Oltre qua presto franca compagnia, pigliate lancie, spade, e chiauarino perche a noi bilogna entratin via,

come persone franche, e peregrine, accid che la giultitia fatta ha, questa trapassa l'altre medicine, la più alta virtù convien che suoni, che spenga i rei, e coservare i buòni. Sulanna vedendoù sententiata

al a morre dice cosi. O me marito, e caro mio fignore, evoi mio padre, e madre mia diletta, rimineteur in pace, che'l mio cuore netto al martir ne vasenzavendetta rida chi condennato è senza errore dapoi che in cielo merito n'aspetta perche dal mondo cieco, eglie diviso

01

Hor to

chik

di

col

Rigua

epig

10 Pa

003

le to

tu you

POTOTT

ingl

le ber

perle

torni

Che rue

fei tu

AOI

0 do

Osigo ques

La Madre dice. ricorri à Dio del torto che t'è fatto per qual cagion debbi tu esser morta, senza efferui cagion d'alcun peccato ben ch'io la falsità conosca scorta, ma questo suenturato popul matto ognun si tace, e la furia c'è molta, e tu con mille torti mi sei tolta. Sufarina dice.

co gl'Angeli, e co Santi in Paradiso

O dolcissimo, e sommo Dio eternale, che le cose conosci innanzi al fatto tu lai ben quanta fallitade, e male han detto in te, & hannoci disfatto ma le per indulgentia in ciel si sale per color chel peccato non han fatto. 10 prego te Signor d'ogni letitia liberi me dali fatta ingiusticia

Mentre che Sulanna va alla giustitia Daniello apparisce. the dice of kits a fin aloue git

O popul marto, cieco, e discoperto, chit ha farto fi forte folleggiare, contrà chi e d'ogni peccato netto e della morte di costei incolpare

nissun vi pud, ma questo vi sia detto che senza senno è il vostro giudicare & è più fragil che non è il vetro, e per tanto ritornateui indietro.

Il Caualier risponde, Quest'è ben caso suor d'ogni suggello chi debba pur indietro ritornare, com'hai tu nome?

letta,

Wite

ctta

ure

itta

divilo

atto

morts,

(210

atto

nale,

atto

2110

ale

n fattq

rerto,

1110

Daniello risponde. Il Caualiere. O nome Daniello. Hor taci, taci, ch'i non lo vo fare, ch'io debbo far l'esecution di quello ch'imposto m'è attendi altro à sare costei è vna volta condennata pel suo peccato à esser lapidata. Daniello dice.

Rifguarda Caualier l'età mia pura, e piglia esépio à gl'anni d'vn fanciullo io parlo per esempio, e per figura, e non creder ch'io sia di saper brullo se torni indietro eglic di Dio sattura, non ti recar quelte cole à trassullo, se torni indierro tu con tua famiglia Non l'hai vdito, susotto vn Susino. tu vedrai cose di gran marauiglia. Il Caualiere.

Io vorrei volentieri escre stato in alto giorno in qualche strana parte, prima ch'esser da giustitier mandato, se ben disiassi di battaglia l'arte, prima che con Sulanna fulsi and ito per le parole ch'vn fanciullo ha sparte ma se di sopra vien che coli sia, torniamo, che qualche gran fatto sia.

Il primo Giudice dice. Che vuol dir questo pazzo suenturato sei tu cosi del sentimento vscito? noi si t'abbiamo yna volta mandato o doloroso, e perche non sei ito? Il Caualier risponde.

O Signor miei io ho fra via trouato, questo fanciul che m'ha forteanuilito

riprenderà ancor voi del giudicare & hammi indietro fatto ritornare.

Il secondo Giudice dice à Daniello Chiarisci à noi com'è mal giudicato, chenoi costei habbian presa pel vero e nel giardin la trouammo in peccato con vn garzone in publico adultero

Daniello diceal Populo. O popul matto, cieco, & insensato dipartisci costor, perche io spero con man farui toccar vostra malitie pe'tuoi falsi giuditij, e gran tristitis. Daniello si volta al primo Giu-

dice, e dice coli. O inuecchiato, e di mala vecchiezza, hor si son palesati i tuoi peccati, che tu hai fatto collo di cauezzz, pe' tuoi falsi giuditij che tu hai dati, à torto condennando, onde si spezze la legge, e gli statuti smilurati, doue peccò costei vecchio tapino?

Il primo Giudice dice. Daniello dice.

Hai ghiotton la cosa è manisesta. hor vedi tu, se il tuo giuditio è reo. tu hai mentito sopra la tua testa, più non giudicarai il popul'ebreo menatel via, fatene omai la festa, dou'è quest'altro perfido giudeo. menatel qua senza far più parola, e mostrerouui menton per la gola. O simigliante al demon dell'inferno,

à onor di Dio, e della sua dolcezza, publicamente vedo, e chiar discerno che niegan di Susanna la bellezza, crededo fare à lui beste, e ischerno,

Diniello dice al secondo Giudice. Dimmi hor tu scelerato da cauezza, doue peccò costei, tristo assassino. Il secondo Giudice risponde.

Nel Giardin propio lotto' I Gellomino Daniello.

O delerofo trifto, esciagurato, carico d'ogni vitio, e traudolente, è questo il giuditio che tu hai dato . à quelta fanta innanzi à tanta gente qual diauol t'insegnò far tal peccato e tu come ne tusti sofferente. tu sai ch'à penitentia il peccar mena però ne patirai pretto la pena.

Daniello si volge à Susanna, e dice cofi.

Vien qua Sulanna di come andò la cola con pura verità non indugiare; e nel tuo dir non effer timorofa, ringratia Dio che t'ha voluto aitare Sulanna dice.

Presso alla sonte ch'io mistauo in posa vennon costor per volernii storzare perch'io fuggi lor volunta sfrenata!

Daniello voltandosi al populo dice coss.

O Popul cieco, e senza buon iuditio, pouero di sapere, nudo, e brullo, fe temi Dio, & il superno ospitio, edi il parlar di me picciol fanciullo Susanna non fe mai tal maleficio, adunque la sententia loro annullo; e dico à tutto il Populo in presentia, che lor condanno à limil sententia. Daniello d ce al Caualiere.

Oltre qua causlier piglia coloro, sciogli Sulanna pura, & innocente, e con limil legame legaloro, e poi menali via subitamente à qu'lla pena, & à simil martoro, e fache tu non erri di niente, fa che rimanghin morti alla colonna per dar'esempio à l'huom, e assa donna

Il Caualiere dice a'Gindei. Inonharei mai questo imaginato, ò lignor miei ved endoui ti dotti, i vedo ben ch'amor v'ha acciecato. Il primo Giudice risponde.

Vedeperche not framo or qui condotti Il Canaliere.

Ciascun di voi stia bene apparecchiato pdon vi chieggio hor che sete qui in-Il feconds Gudice. (mdotti

Fa quel che hai'a fur Caualie r prudente, per elempio han qui di molta gente

Il Caualiere mena i Giudier alla giustitia, eli fa lapidare à vna colonna, e poiche son morti chiami il Manigoldo, e dice.

Muouiti Roffaldone im nantinente, e fa che muoua la tua compagnia. e togliete costor substamente, em hanno à torto à morte condenata, e senza foisa a can gli gitti via, e fa che tu non erri di niente.

Il Manigoldo risponde ai Canad liere, e dice.

Iofard cost che in piacer vi sia. Il Caualiere.

Va via, e'fallo fare al tuo volere. El Manigoldo.

Fatto sarà Caualier volentiere. Il Caualiere tornato dinanzi à

Daniello, dice cost. O mandato da Dio, ecco c'ho fatto quanto il popol, e tu m'ha comandato errato io non mi credo in nestun'atto, hauer di quello che hai comandato, s'io non hauessi tanto satisfatto al voler tuo habbimi per scusato, "! che proceduto è solo da ignoranza non per pigritia, ne per mia fallanza

Stampata in Siena .



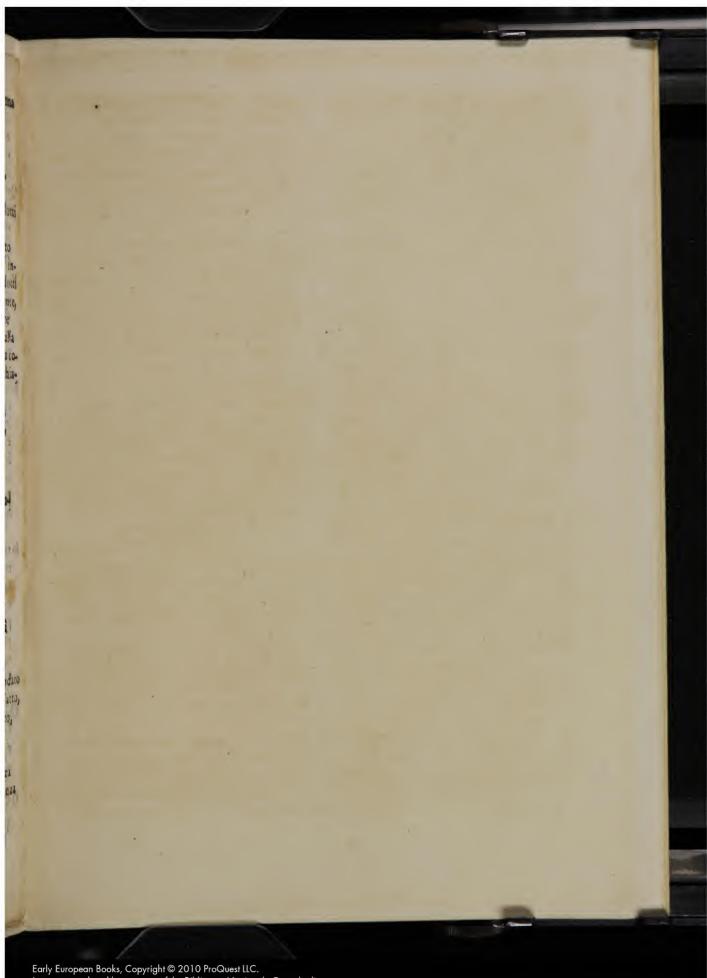

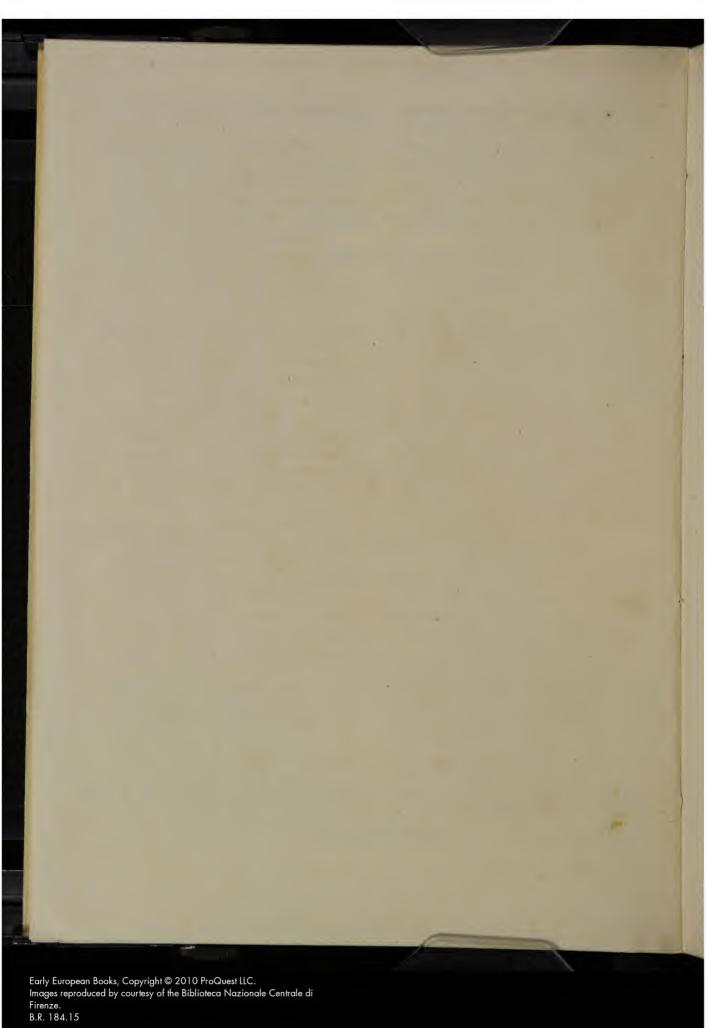

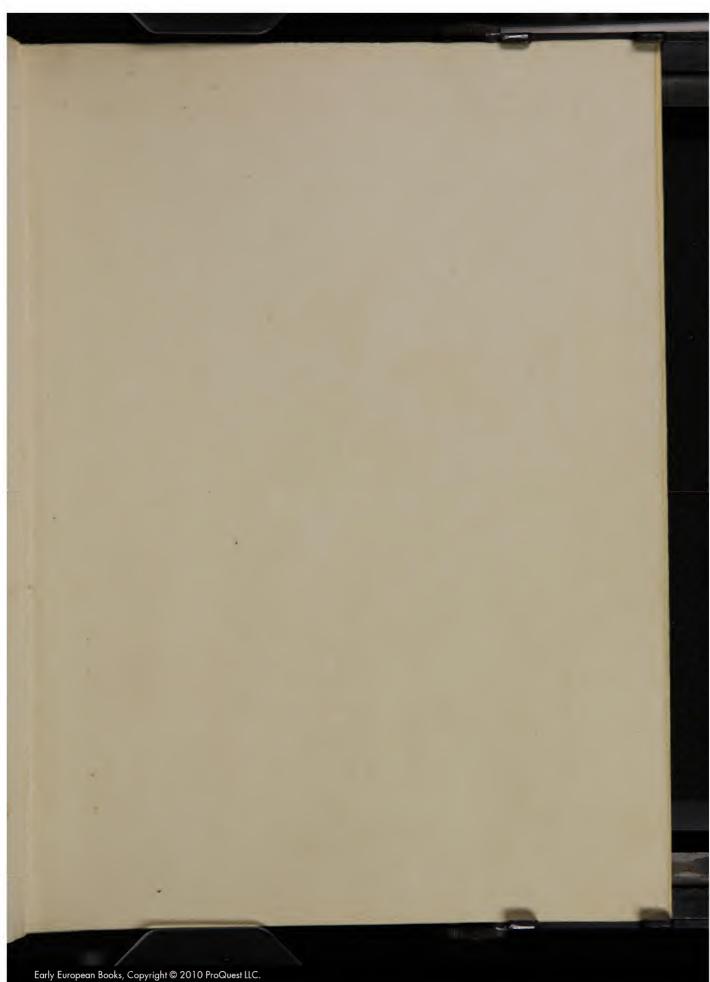